Janet di Bulawayo, Zimbabwe nel 1982, sogno' di trovarsi in una stanza metallica piena di tavoli con strumenti medici. Janet non riusciva ad urlare, ma

sentiva le persone nella stanza che le mettevano qualcosa sulla testa, una specie di berretto.

Eran persone normali, vestite pero' con una tuta di color bianco lucido o argentato.

Quando si sveglio' la mattina seguente Janet noto' un bozzo quanto una moneta da 5 cent sulla parte destra della sua testa. "L'ho visto ma, francamente, poteva

esser qualsiasi cosa. Tuttavia, l'importanza di questo caso sta nel fatto che Janet non sa nulla di

persone con sonde nella testa e quando menzionai questa possibilita' alla fine della nostra

intervista lei non sembrava particolarmente interessata", commentera' la ricercatrice Cinthya Hind.

Dopo il sogno alla donna successero molti fatti strani. Come un'improvvisa avversione verso

gli elettrodomestici (quando usa il phono o l'arricciacapelli l'elettricita' le causa fastidio e la sua

testa duole dove c'e' il marchio). Durante le classichetempeste tropicali con fulmini prova disturbo ogniqualvolta c'e' un lampo.

Nel 1984, mentre lavorava in un ufficio londinese, seduta alla scrivania e muovendosi come in

trance, un tubo al neon le cadde sulla scrivania. In un'altra occasione, in sala da pranzo, un

bulbo al neon cadde e si frantumo' sul tavolo, mancandola di un pelo. Piu' recentemente, mentre

era in cucina, le capito' un incidente simile, quando un normale neon cadde frantumandosi a

pochi centimetri da lei. Janet confesso' che, prima di ogni incidente, avvertiva una sensazione

che la portava a spostarsi all'ultimo momento, salvandosi cosi' da eventuali ferite. A parte molti

sogni ricorrenti con viaggi astrali Janet ricordo' solo un'esperienza psichica. Era nel giardino di

casa quando vide due creature che descrisse come 'fate'. Eran piccolissime, forse 6 centimetri,

vestite con una lunga gonna bianca e con ali di garza sottile. Questa testimonianza venne

strappata alla donna solo con molta insistenza. Che, pure, si disse disponibile, in caso di

richiesta, "ad andare con loro", con le fate. Un dato 'sociopsicologico': Janet ha avuto una vita

sentimentale penosa e tutt'ora preferisce vivere da sola.

## 

BULAWAYO, ZIMBABWE ANNI 70-90

Jenny ha un sognoricorrente, da 20 anni. 'Vede' un uomo vestito di bianco che vuole portarla via, per vivere con lei (in barba al marito).

Jenny ricordava di esser stata portata su un piccolomare, verso una costruzione ottagonale con

larghe finestre, volando sul pelo dell'acqua. All'interno c'era un alveare di attivita' monitorate

da persone vestite di blu. Una bella donna, ovviamente umanoide, ando' verso Jenny e le

spiego' che 'loro' stavano sorvegliando la nostra Terra. Un giovane, al quale lei si rivolse, stava

sorvegliando gli effetti di un terremoto verificatosi in Turchia. Jenny era afflitta. Lei disse che

"benche' essi fossero molto gentili, c'era in atto una sorta di manipolazione, circa i nostri

interessi; essidissero che ci aiutavano con la sovrappopolazione del nostro pianeta".

MASVINGO, ZIMBABWE senza data

M.B.di Masvingo, Zimbabwe, ha vissuto un'esperienza minore. Il suo rapimento fu piuttosto

vago, con esseri umanoidi dai grandi attributi fisici. Ancora, in questo caso non ci fu

contaminazione con letture ufologiche, ne' resoconti giornalistici di piccoli esseri con occhi a

mandorla ed apparenza sessuale.

Con M.B. il fattore interessante del di lei racconto fu l'improvviso comparire, durante la notte,

di un oggetto tondo argenteo, ronzante, "come uno sciame d'api".

L'oggetto apparve una

seconda volta due anni dopo, allorche' lei venne portata dentro l'astronave.

Ella disse di aver volato nell'astronave stando cosi' vicino al suolo da poter vedere i sassi ed i

solchi sul terreno. Ad un certo punto si vide in un corridoio pieno di porte e quando realizzo'

che 'essi' la stavan riportando sulla Terra, fu presa dal panico. Li imploro' di tenerla con loro, chiunque essi fossero.

CHIPINGE, ZIMBABWE senza data

Caroline di Chipinge, Zimbabwe, era sveglia nel suo letto quando vide una palla di luce

muoversi sul soffitto. Dopodicche' la donna

rimase paralizzata dalla luce emessa dall'oggetto e

senti' che 'loro' volevano portarla via in un raggio di luce.

In quel momento riusci' a vedere attraverso il soffitto dellacamera gli alberi ed il cielo stellato.

Tento' di urlare ma nessun suono

le usci' dalla gola. Quando l'oggetto se ne ado', la donna corse a chiamare la madre. In quel momento le luci se ne andarono.